# LA INDUSTRIA

### ED IL COMMETCIO SERICO

### Esce ogni Domenica

Un numero arretrato cesta cent. 20 all' Ufficio della Redazione Contrada Savorgnana N. 127 rosso. — Inserzioni a prezzi modicissimi — Lettere a gruppi affrancati.

#### Malattia dei Bachi da Scta

INVENTARIO DEL 1866

del sig. E. Dusofgnour

(Cont. vedi unm, 5 e 6).

Al 22 marzo comparve il resoconto dei sigg. Jouve e Meritan; e secondo la mia abitudiue lo larò seguire da quello degli altri stabilimenti, sebbene fossero generalmente in ritardo.

Constatano dapprima la mala rinscita delle sementi indigene prodotte nei grandi centri: quelle provate non sorpassano il 25 0<sub>1</sub>0 di riascita. Più non si riscontra nello riproduzioni giappono-i la solidità del 1865, e supra 108 campioni assoggettati alle prove, la riuscita va di pari passo con quella delle sementi indegoni, quamb prima, pel Giappone d' origino, aveva raggiunto l' 80 p. 0<sub>1</sub>0.

Ritongono che molti cartoni abbiano sofferto un' avaria che non è punto apparente, pei difetto d' imbaltaggio, e conseguentemento credono dover portare a conoscenza del pubblico i numi degl'importatori lehe hanno sottomesso ai loro esperimenti le sementi meglio conservate, e i cui bachi lasciarono nulla a desiderare durante l'educazione.

Il Sig. Rica, confezionando delle riproduzioni è di contrario avviso, ed afferma il brillanto successo delle riproduzioni giapponesi che pella maggior parte si presentano nelle più favorevoli condizioni, quando all' incontro ha dovuto abbandonare quasi tutti i cartoni d'origine assoggettati alle prove.

Le Stabilimento di Saint Hippolyte e quello di Cavaillon gonstatano la mala riuscita di diverso sementi indigeno di Correge, Aveyron, Var, Tarn e Garonne, ed il successo di qualche altra e talvolta delle stesso proveniunze.

Due numeri di Servia hanno perduto 35 a 60 0/0 La riproduzione giapponese . . . 35 · 45 0/0

La raccolta, a suo avviso, deve risultare particolarmente dal Giappone d'origine; i bozzoli prodotti da 4 cartoni del Taïcoun non sono punto di primo merito.

Un campione semente di Corea (Shan-tong) è alla terza muta.

Lo Stabilimento di Ganges non ha provato che delle perdite sulla maggior parto de' suoi esperimenti d' indigeni. Stima esagerata la diffidenza pelle riproduzioni, che a lui riuscirono per metà; ma come a Cavaillon, non ebbe che poche perdite sul giappone d'origine.

I cartoni del Tercoun hauno fornito a Ganges dei bachi vispi e dei bozzoli di buona qualità.

Due campioni di Corea (Shan-tong) hanno preceduto convenientemente, sebbene abbiano dato dei hozzoli di varie qualità; un campione California si è portato bene, un di Mongoliatti è in ritardo. 1)

Lo Stabilimento Baroni di Torine, constata nella seconda serie delle sue prove, che il Giappone d'origine, di natura diffettosa dal lato dei hozzoli, costituisce quasi i tre quarti delle provviste dell'annata, ma che la massa di cartoni ben conservati lascia nulla a desider irc.

Pare a lui che le riproduzioni debbano fornire dei buoni risultati, semprechè non appartengano alle confezioni troppo industriali. Il Portogallo si comporta bene, e costituisco una eccezione di riuscita fra le razze gialle delle quali si annunzia ormai una diffalta generale.

Verso la fine di marzo si pronuncia una ripresa negli acquisti delle sete, causata dalla mancanza in fabbrica di materia prima, e le cifre della Stagionatura, da lungo tempo inferiori a quelle delle epoche corrispondenti del 1865, le sorpassano largamente l'ultima settimana del meso

#### APRILE.

I primi giorni d'aprile, le condizioni eccezionali della temperatura sono confermate dalle corrispondenze di tutti i paesi. Le nascite precoci vengono constatate in Anatolia, nella Siria, nella Spagna, in Toscana e nei Ducati ecc. — avviene ben di rado che una situazione si caratterizzi in

1) Perché mò stabilimenti serii acceltono doi campioni sotto den eminazioni che non esisteno?

mode così netto. Queste nascite fuori di tempo sono accompagnate da una immediata mortalità.

Dopo i primi giorni del mese, Napoli, la Siria e la Spagna, hanno delle sementi nate. Verso i 4B, la località primaticcio della mezzoglorno della Francia vedono egualmente avanzarsi in vegetazione, ed i bachi, sia d'origine she di riproduzione, effetti dopo la nascita da una mortalità pinttosto con iderevole; ma torna facile il rimpiazzo ed a prezzi infimi, o a produtto, poichè i venditori di semente s'accontentono di 2 a 3 chilogrammi di hozzoli per egni oncia di seme.

Questo mancauze cella nascila spaventano fuor di misura gli educatori, e il timor panico aggrava il male, poichè una parte delle sementi huone vengono compromesse pella precipitazione che si mette nel farle schiudere. Boissier de Sauvago, che non scriveva punto in vista degli attuali accidenti, diceva (e lizione 4763, pag. 92): «E' il solito inconveniente che calpisce le covature troppo affrettate, vioè che la semente non nasce, o soltanto in parte.»

L'Italia, che conserva pell'avvenire della raccolta quella confidenza che allura gli faceva difetto pell'avvenire politico, spinge i prezzi delle sete al declinio: il listino del 14 constata da 2 a 4 franchi di ribasso.

Dal 15 at 25 le lagranze suffe cottive nascite continuano su larga scala, e provocano un risveglio negli affari ed una reazione verso l'aumento. Quosti lagni sono fro quentemente accompagnati da commenti che qui riporto, estratti dai giornali di quell'epoca.

Pinerolo, 28. La causa per cui i cartoni non si schiudono sembra provenire dalla circostanza che tenuti in luogo troppo caldo, crano sul punto di nascore in febbraro e marzo, ed hanno dovuto più o meno soffrire dal ritorno del freddo.

Roveredo, 27. I bachi appena nati muniono all'uscire dal guacio, ciò che si devo attribuire, non alla semente, ma alla mancanza di precauzioni durante l'inverno, ed all'incubazione cominciata troppo presto, e ritardata con mezzi che hanno aggravato il male.

Vicenza, 30. Il termometro durante l'inverno non si è abbassato al disotto di 5 gradi Réammur, e quando sopraggionse il mese di marzo co' suoi tiepidi venticelli, la formentazione si produsse in modo, che in luogo di ritirare la sua semente, l'educatore si trovò di frequente in presenza di bachi nati.

Nel corso di questo mese la educazione ha molto progredito in certi paesi. Il sig. Gauthier, di Alessandria d' Egitte, seguala la completa riuscita dei bachi di origine a bozzoli verdi d'importazione del sig. Dumariet d'Avallon; più tardi quest'importazione mancherà completamente.

Napoli possiede crutai qualche bozzolo primaticcio polivoltino; la Spagna è dalla terza alla quarta muta; la Francia e l'Italia vongono dietro a scaglioni.

Un avviso amministrativo di Udine ammunzia che le strade ferrate Veneto non ricevono più nè colli ne gruppi per veruna direzione: siamo ai preliminari della gu rra!

#### Cose di Città e Provincia.

Il Giornale di Udine di giovedi 14 corrente si è fatte a stimatizzare e un po' acremente tutti coloro che si rifiutano di sobbarcarsi all'onorifico incarico di amministrare gli affari del Comune. E fin qui, pariando sempre genericamente, siamo noi pure dello stesso avviso; poichò egni cittadino ha il dovere di prestar l'opera sua pel bene del proprio paese. Ma come pare che l'invettiva sia particolarmente diretta ai due Assessori nominati nel Consiglio di martedi decorso e che godono la nostra stuna non pure, ma quella di tutto il paese, abbiamo voluto interessarei per conoscere la vera causa del loro rifinto.

La rinunzia del Co. Trento venne provocata da un sentimento di dignità che non si può disconoscere, ciò che si rileva chiaramente dalla lettera

da lui diretta al Municipio e che pubblichiamo più sotto.

E qui ci corre l'obbligo di ricordare come il co. Federico Trento sia stato sempre animato dal più caldo interesse pel bene della nostrà provincia, e come — pel suo carattere franco ed onesto, pella sna abnegazione e pel suo zele nel disimpegno dei pubblici affari — abbia sempre saputo tener alto il decoro della propria rappresentanza; ciò che gli valse in più occasioni gli elogi ed i ringraziamenti delle nostre Autorità cittadine e di tutta la gente di senno e di cnore. La pubblica opinione deve tenergli conto di quanto ha tentato in passato per minoraro i mali del paese; e ci ricorda anche degli encomi che gli venivano tributati dalla stampa e precisamento in una corrispondenza da Venezia, riportata dal Pungolo di Milano del 29 agosto 1859, quando si dimetteva dall'ufficio di Deputato Centrale.

In quanto all'avvocato L. Presani, che merita ancor meno i rimbotti del Giornale di Udine, si deve riflettere alle particolari circostanze che non gli permettono di assumere altre funzioni. Sorvegliante agli Studi e membro sostituto della Giunta, e nei quali incarichi è disposto a restarvi, nessuno potrà mai condannarlo se ha declinato l'onore cui veniva chiamato. I molti suoi affari e le incombenze surriferite, che pur occupano buona parto del suo tempo, sono una valida ragione per tenerlo iscusato presso il Consiglio che lo aveva prescelto.

Dopo tutto, deploriame noi pure che questi due onesti e zelanti cittadini, chi per un conto, chi per un altro, abbiano devuto rinunziare a far parto della Giunta; ma un po' di colpa se l'hanno i signori Consiglieri, cho si presentano alle sedute senza previi concerti sulle persone da nominarsi, per cui poi i voti vanno dispersi e non presentano quella maggioranza che possa soddisfare l'amor proprio di coloro che vengono nominati.

Un altro malamo si riscontra in paese, ed è che molta della intelligente nostra gioventù non può esser ammessa ai carichi municipali per mancanza di quel po' di censo che vien stabilito dalla legge. E perchè i loro padri uon pensano a rimuovere quest' ostacolo coll'assegnar loro quel reddito che hasti a renderli passibili, tanto più che la cifra è ben minima?

Ecco intanto la lettera del Co. Trento.

All'Inclito Municipio di Udine

Dopo vario sedute Consigliari per la costituzione della Giunta Municipale uscì jeri sera il mio nome fra gli eletti. Comunque sia, riandando le precedenti combinazioni, io non posso dissimulare a me stesso il dubbio che la mia nomina non incontri la simpatia della maggioranza degli attuali Consiglieri.

Essi sono eggidi queglino stessi che erano da due a tre mesi, ed la per amor patrio e vivo interessamento pel paese non sono punto diverso da quello che fui alloraquando fa fiducia dei cittadini chiamarami in tempi più difficili all'onore degli Uffici Municipali, Provinciali e Centrali.

Egli è perciò che sotto la pressione di un tal dubbio, la cui verità potrebbe certamente influire sull'apprezzamento delle mie prestazioni, io non debbo — come dichiarava seduta stante ed ora ripeto — accettare di formar parto della Giunta Municipale, non senza però cogliere l'occasione per professare agli attuali altri componenti la Giunta tutta la stima ed amicizia, e tenermi con riconoscenza verso il paese onorato di sedere ne! Consiglio Comunale.

Udine 13 febbraio 1867.

FEBRAICO TRENTO.

– Ci pervengono serie lagnanzo da tutti i tipografi del paese, perchè la Prefettura si serve di un appaltatore di Venezia pella fornitura di tutti i stampati di cui abbisogna quell' Ufficio. Perché mo' acordare questo privilegio al solo Antonelli, cavaliere Austriaco, quando le nostre tipografie sono adesso messe in tal punto da soddisfare sollecitamente alle più importanti ordinazioni, ed a

prezzi più miti?

Il Commissario Sella li aveva animati a provvedersi di macchine e di nuovi caratteri per poter prestare qualunque servigio, promettendo loro che i lavori resterebbero in paese. Essi lo hanno fatto e subito: e adesso si vedono posposti al sig. Antonelli, che si guadagna così una bella somma col subappaltaro i lavori. Ed è così che s' intende la economia dagli impiegati del Governo? Speria-mo che questo sconcio verrà tolto onde evitare funeste conseguenze.

Lo inatteso abbondantissimo numero di Socii alla Veglia Danzante del 18 corr. costrinse la Direzione a trasportare la lesta dal Teatro Nazionale al Teatro Minerva avendovi gentilmente aderito tanto la società del Nazionale como il sig. G. B. Andreazza.

La veglia adunquo si terrà nel detto Teatro Mi-

nerva il 18 corrente e avrà principio alle ore 8 e mezza pom.

'Si rende poi noto che i viglietti d'ingresso non sono girabili da persona a persona.

### Riforma Legislativa.

Nel primo numero della Rivista Giudiziaria, puovo giornale che si pubblica a Milano, sono for-mulati alcuni voti di riforma legislativa che s'intende sottoporre all'esame del Parlamento, coll'autorevole corredo delle sirme di quanti legali pratici concorrono in quell' avviso.

Siccome si tratta di cosa che interessa tutto il paese, crediamo opportuno di render noto ai nostri giuristi, che le firme vengono raccolte dalla Direzione dello stesso giornale.

Diamo luogo volentieri al seguente scritto, anche perchè se ne giovino, come d'imitabile esempio, molti Comuni della Provincia lenti e accidiosi nell'attuare e completare l'istituzione della Guardia Nazionale.

4 febbraio.

Il Comune di Cordovado, se uon modello, sì certo a nessuno secondo nella manifestazione di quel nobile e schietto patriotismo che è sintomo irrecusabile del come ci tenda alacremente a mettersi all'altezza dei tempi, e voglia farsi degno del nuovo ordine di cose, jeri festeggiò il Gioramento prestato dall'Ufficialità della Guardia Nazionale, per il cui maschio contegno, e per la franchezza e precisione nel comando, non può temere il confronto dell'ufficialità dell'Esercito regolare.

Grazie allo zelo indefesso, ed alla paziente valentia, degli ufficiali e sottufficiali nell'impartire l'istruzione, ne usci una schiera, la di cui precisione e disinvoltura nel maneggio dell'arma, e nelle evo-luzioni militari la mette in grado di non essere seconda a nessuna dei vicini Distretti.

È tanto maggiormente ammirabile, che in breve ora taluni si ricredettero di quella mala idea che, infiltrata per isciocche o perfide mire di qualche mestatore, ne villici segnatamente, faceva ridicola o peggio, un'Istituzione santissima che invece è per essere il nerbo, il decoro e la difesa della Patria. — Fu fatto credere ch'essa, oltre ad essere una vana mostra ed una risibile velleità di scimmieggiare i maschi propositi di grandi e te-mute Nazioni, fosse altresi un vivajo di gente addestrata all'armi per ingrossare la truppa regolare, e cacciata con essa ad esporre la vita, ed a far cruenti i campi dello straniero nei prossimi di del cimento.

Quest'era il sospetto invalso nel popolo, al quale, palleggiato miseramente finora fra il trivio e l'altare, non è d'ascrivere a colpa. Ma colpa, ed anzi delitto sta in chi troppe apertamente vi soffiava, e forse tuttora vi soffia, la diffidenza ed il sospetto, e in chi, per debito di ministero, e per carità di patria dovria precidere i nervi a queste ree e disoneste influenze. - Oggi invece, e da

tutti si apprezza cotesta Istituziona nel di lei vero valore, ed a tante che, non solo non trovansi re-luttanti quelli che per dovere sono chiamati nelle file, ma v'accorrono altresì molti volontarii desiderosi d'appartenervi, e quasi dolenti di non esservisi ascritti pria d'ora. E tutti, con abnegazione superiore ad ogni clogio, si prestano a curare la Polizia del Paeso, ed a pattugliare nelle notti più rigide e più suaditrici d'attentati alla proprietà

Eretto nel piazzale del Castello un altare sormontato dall'effigie augusta del nostro Re, elegantemente pavesato di ricche bandiere belle del care stemma Sabaudo, de'benedetti tre-colori, si procedette alla prestazione del giuramento sul Libro de' santi Evangeli, alla presenza dell'onorevole Sindaco, della Giunta municipale e di buona parte del Consiglio, nè vi mancarono i RR. Carabinieri a far più decoroso il rito solenne. Come fu saggio pesiero di far intervenire anche il Clero, distinto fra noi por dimostrazioni di patriotismo, interventa, se non necessario, utile certamente, per isnebbiare qualche crassa celloria, persuadendovi auche di questa guisa la dignità, l'importanza e la santità dell'atto che compievasi.

Il beneamato Sindaco, uomo che per la di lui rara onestà di principii, intelligenza, ed operosità s'ha la stima e la riverenza di tutto il paese, proluse alla cerimonia colle seguenti parolo:

### Ufficiali e Militi della Guardia Nazionale i

« La solennità di questo giorno mi apre l'adito a farvi sentire un' altravolta il suono dellamia voce, che non essendovi nuovo, spero vi riuscirà non ingrato. ---Nel presentarvi il Co : Pietro Freschi qual vostro Comandante pel riconoscimento dalla Legge prescritto, provo l'esultanza di farvi in pari tempo osservare che la vostra Istituzione, diretta essenzialmente a tutelare l'ordine interno e la sicurezza comune sotto ogni aspetto considerata, acquista ogni giorno importanza maggiore. — Avete incominciato dal-Pinscrivervi in quella Milizia che, appunto perché destinata a tutela ed ornamento della Nazione, assumendo anche il titolo e l'ufficio di guardia d'onore, vi procura tutte le simpatie, vi assicura tutti i maggiori riguardi. - Al vostro arruolamento avete fatto succedere frequenti e spontanci esercizii accompagnati da continue prestazioni a vantaggio comune, o da me pure sperimentate premurose e cordiali, allontanando così la falsa idea che in taluno fosse sorta, essere dessa una sterile Istitusione. - Provaste ben anco la compiacenza di conoscere ed assicurarvi che il vostro linguaggio militare e quello stesso ch'è usato ed inteso da tutti gli altri soldati che trattano l'arma vostra. - Giudici competenti addetti al Nazionale Esercito, dietro gli esperimenti fatti, ebbero a pronunciarsi assai vantaggiosamente sui vostri progressi, per cui vi prego di accettare anche le mie congratulazioni. Nel mentre però vi esorto tutti a continuare come avete lodevolmente incominciato, devo poi rivolgermi particolamente a voi Ufficiali della Guardia. fermando l'attenzione vostra sulla necessita che il grado, di cui andate distinti, vi elevi come all'osservanza di un religioso dovere. — Egli è perciò che setto questo tricolore vessillo, simbolo di nazionalità e fratellanza, d'indipendenza e di gloria; in faccia all'imagine augusta del nostro Re, chiamando l'Ente supremo in testimonio della vostra promessa, e innanzi a Lui prostesi in religioso atteggiamento, stendendo riverenti la destra in quel celeste volume, ch'e fondamento di nostra fede, argomento di nostra speranza, voi dovete solennemente giurare ciò che dev'essere nel cuore d'ognano veracemente sentito, vale a dire, fedelta al Re, obbedienza allo Statuto ed alle leggi del Regno.

In libera terra ove la sovranità è costituita e inseparabile dal voto del popolo, qual maggior gloria, quale più leggittimo orgoglio che il poter dire anch'io

Dopo prestato il giaramento, lo stesso Sindaco riprese;

### Soldati della Guardia!

« E' compiuto col suggello della religione l'atto importante è solenne che vi offre legalmente nel Co: Pietro Freschi il vostro Capitano, dal quale vi fa-rono già presentati gli altri ufficiali che, unitamente a lui, prestarono il giuramento di fedeltà al Re, di |

obbedienza alla Legge. Egli assume il vostro comando colla coscienza dell'uome onesto, 'colla perizia e abnegazione del valoroso soldato, col sentimento e col decoro dell'ottimo cittadino. raccomando di eseguire scrupolosamente gli ordini, d'ascoltarne i consigli, d'imitarne l'esempiot .

Ed era debito che in questa circostanza, l'onorevole Sindaco, obbedendo a quell'intimo senso di ginstizia che l'onora, volgesse come fece, una parola di encomio al Capitano, noto per il patriotismo vero, e per i generosi sensi che gli scaldano il cuore, i quali soffocando in lui le più sante affezioni, il pensiero degli agi domestici e d'un sereno avvenire, lo spinsero due volte a slidare le sofferenze inellabili d'una guerra disastrosa, ed a riaffrontare le palle nemiche, offrendo, e reputando bene spessala vita per la redenzione della Patria.

Conegliano, 5 febbraio 1867.

Continuo a discorrervi di Conegliano, per la speciesa ragione che un paese ammazza chi n'è igoare; ma chi to conosce ne fa quel ch'ei vuole. Però prima di proseguire mi giova dirvi una cosa. Caso mai facesse capelino qualche lampo d'umorismo, tenete per fermo che non risguarda in nessun modo a persone, intorno alle quati sarò veritiero con tutta franchezza; ma risguarderà puramente a cose, di cui piuttosto che parlarne con fosche tinto che vi facciano ingiuria, dirò con prismi che no abbeliscono i contorni.

La popolazione di Conegliano sarebbe in via d'incremento se tutta la vigorosa e bolda gioventia non avesse preferito per otto lunghi anni il duro tetto del soldato italiano, alle dolcezzo det fecondo piumino natale.

E questa viva espressione di sentimento patriotico e politico, fu d'ogni classe di cittadini, benchè il paese secondo un nuovo Prometeo della domocrazia, sia niente meno che un vecchio arsonale d'impietriti parrucconi e carcami e di simboli vieti e infraciditi, un appendice di barbari e moscoviti, ecc.. La popolazione dunque non oftrepassa i 7000 abitanti, da cui alla sua volta un battaglione di militi di Guardia Nazionale, sulla quale il Governo potrà fare assegnamento come sulla prima Landwehr che inizierà una nuova Sadowa, specialmente se vi daranno per duce l'amico mio Scarpis uno dei Mille e giovane accetto all'universale.

Conegliano è governata da leggi, che son quasi all'altezza dei tempi, salvo quella sui cani, che si merita un posto in legibus burbarorum. Contiene diverse chiese affrescate dove l'inoffabile e potente magia del bel sesso fu vivament, penneleggiata, e dove santi e sante salgono in cielo alla rinfusa sotto forme di giovinezza vigorosa e paffuta. Il Duomo, che sotto le sue tetre navate custodirebbe un cospicuo tesoro, se certi padri togati e cappati non avessero dato uno splemiido esempio di sapienza e carità cittadina lasciando guastare da ristauratori una pala che unica conserva Conegliano del suo Cima. Una vecchia torre istoriata a grandi riquadri, che lasciò il campo a qualche cosa tra lo stil prisco ed il moderno, Javoro del Forcellini, e dove si onora il gran padre Allighieri ed altra torre parimenti antica, che sussiste per tramandare ni posteri un Leone alato del Pordenone. Un Monte di Pietà, un Ospitale, un Circolo Politico in dissoluzione, che dovrebbe ricostituirsi di botto, e raccogliersi ad adunanze preparative, ove si spieghi, si disciplini e s'indirizzi la pubblica opinione, che a me pare, se il prosciutto pessimista non mi fa benda, sia essa troppo debele e sminuzzata, perchè possa avere qualche efficacia nell'indirizzo delle cose. Il Circolo Politico era presieduto da un secondo Bettino il Forte; da uno di quegli nomini incorrotti, che non conoscono viltà e serbano inviolata l'indipendenza del pensiero e della vita; e pei quali non ha lusinghe In vanità, ne seduzioni il lucro. Due Teatri - uno germinato dal trambusto d'una rivoluzione e lesciato incompiuto dicci anni dopo dal rombo del canone; innalzato su disegno del vostro Scala, che con largo intento d'arte volle darci un lavoro di squisita forma greca, rispondente al concetto fondamentale, e a cui ogni coscienzioso amatore del bello e del proprio paose non può che plaudire - l'altro vecchio, decrepito. Una Scoola Tecnies, della quale con conosco che il professoro di disegno mio vecchio amico, che fu apprendista al mio tempo, e giovalone di buon conio; una d'Agraria, a cui vorrebbesi associare una Impresa Agricola onde provvedere più direttamente ad istruzione urgentissima,; parecchi alberghi; una fabbrica di buona cervogia, e due o tro - mi manca la statistica — di liquori. E tra breve poi, in questo stato libero, la simpatia, il favore, il concorso dei cittadini, su-

scitando e dando forza a imprese imperiosamento reclamate, una Società d'operai, una Cassa filiale di Risparmio, ed un Comizio Agrario; perchè -- figgiamoci bene in mente - senza graduato e proporzionale incremento della potenza agricola, giace mutilata ogni altra potenza dell'aggregato civile.

Conegliano diffetto d'acque, cioè del più gaio oruamento. Per buena serte che seavando tra i monti una strada veramente sfortunata, s'ò trovata una scaturigine di chiare fresche e dolci acque, le quati si faranno derivare bon ard maigré sulla cima del monte alle spalle della città, di dove scenderanno pel declivio in piccole cateratte, ad allietare il paese, che vedrà sorgere per incanto nelle sue vie, deliziose fontane, o getti così giganteschi da degradarne quello di piazza Carlo Felice a Torine. Il Monticano che attraversa una parte della città, è così povero d'acque che all'infuori di quando scende impetuoso a romper argini e fracassar roste, appena offre qualche lavacro nei giorni canicolari agli inverecondi garzoncelli dal costume adamitico. Eppuro questa città avrebbe grandissimo bisogno d'acque che dessero vita a qualche industria, onde 'si riparasse almeno in parte allo stato nostro tanto depresso dalle condizioni dimesso dei tempi e dalle scemate fortune agricole. A ciò dovrebbera rivolger gli studi l'animoso Sindaco e la operosa Giunta. È troppo vero che a questa bisogna ci vogliono denari di molti, e qui di denari si ha penuria; e ..... un paese che a debiti, è come un malato : manco lo si muovo e meglin sta-

Il pubblico passeggio di Conegliano — e non canzono è una forte rarità del suo genere. Cascine, Bois de Boulogne, lungfernsteeg d'Amburgo, e tanti altri rinomatissimi passeggi dei due mondi al paragone di questo sono chicche pei fanciulti.

La città se voi vi fate a rignardarla dal piano del colle od a volo d'uccello, vi riosce sempre gentile. Figuratevi di vedere una soave cratura, che meriterebbo d'essere avvolta nei voluttuosi tessuti di Persia, e sentirsi lenemente agitar l'aria dintorno da piume di pavone. Dalla ciura de la Torre del suo Castello si guatano con giocondità d'occhi le distose membra della soave creatura, e di la poi si vagheggia il cielo, che s'inazzora sui poggi e sulle valli, e si bevono onre profumate, che salgono dai sottoposti giardini.

Parlarvi delle bellezze di questa terra, senza neppure acconnare alle bellezze delle sue figlie, sarebbe un mancare a precetto d'una perfetto cavalleria. Vi dico dunque che lungo il Refosso le gioconde fanciulle passano a ondate, e

sono onde ripiene di silenti armonie.

E col pensiero di questa gioventii, che ilare e festante si avventa all'avvenire, finirei la mia lettera, so non volessi perdere l'occasione di ricordare una solennità funebre celebrata in questo Duomo, la quale mi richiama colla mento sui campi del Volturno, dove combattendo le sante nostre battaglie moriva Cesare Bernardi di Conegliano, nel fervore della pugna, attestando che fiore di libertà non ispunta se non da terra che copre ossa d'eroi. Le storie registreranno a parole imperiture lo gesta del Giovane guerriero, e su quel tumulo s'accomuleranno le benedizioni delle generazioni infinite, a cui la religione di patria sarà il culto primiero. Conegliano dovrebbe incidere a caratteri d'oro il nome ed il valore di Cesare Bernardi nell'aula delle Scuole Comunali.

BETTING BRENTANO.

### PARTE COMMERCIALE

Sete

Udine 16 febbraio.

Inazione completa -- ecco il riassunto della settimana che si chiude; e meno poche eccezioni, è questo lo stato che perdura da più che un mese. Continua sempre la stessa riserva fra i nego-

zianti che non vedono tanto chiaro nell'avvenire e che sanno valutare la condizione in cui si trovano le piazze di consumo; e la stessa fermezza da parte dei filandieri che fiduciosi in un prossimo risveglio, non sanno piegarsi a tutte quelle con-cessioni che vengono richieste dallo stato attnale degli affari, e sotto le quali soltanto è possibile

una ripresa negli acquisti.

Le notizie che ci giungono dal di fuori non ammettono per ora la possibilità di questa ripresa, e ciò vuol dire manifestamente che il consumo non può reggere ai corsi elevati della giornata, sebbene ridotti di qualche lira da più giorni a questa parte. Egli è un fatto che le greggie belle correnti non è più possibile di collocarle a meno di due lire di ribasso sui più alti prezzi di gennaio.

Lione 9 febbraio

La settimana che si chiude non differisce in nulla della sua procedente; sempre la stessa incertezza, un malessere generale senza poterlo spiegare in una maniera positiva, inline transazioni limitatissime e difficili, e per conseguenza un po' di ribasso su tutti gli articoli, sinora significante per le robe classiche che sono sempre scarse, ma abbastanza sensibile per le robe correnti, per le quali si può cal-colarlo da 3 a 5 fr., specialmente per le lavorate d'Italia, e per le greggie e lavorate asiatiche.

Per quanto si pensi per trovare una causa soria veramente ragionata dell'attuale reazione non si riesce scoprirla; i depositisono esausti e quindi la roba e scarsa, la posizione politica è tale da non lasciar temere vicine complicazioni, la prospettiva del nuovo raccolto non è tanto lusinghiera, si crede che non si farà più dello scorso anno, perchè essendo appoggiata quasi unicamente sui cartoni giapponesi originarii, tanto più colla dolce temperatura che abbiamo, sono fondatamente a temersi dei disinganni. E poi volende auche ammettere un raccolto più che discreto, non hasterebbe mai per riempire i vuoti lasciati da tanti anni di disgrazio; il ribassso attuale non essendo quindi giustificato da alcuna delle suddette cause di prima importanza, devesì attribuirlo, a ciò che quando si è arrivati a un certo punto, o bisogna retrocedere di qualche passo, o cadere nel precipizio; difatti i prezzi delle sete toccarono limiti tanto alti da spaventare il consumo, c obbligarlo a una riduzione, per cui i possessori della materia prima alla lor volta intimoriti da tale rallentamento, e avendo roba sulla quale guadagnano sempre sul costo d'origine, si decisero accordare delle concessioni; e unicamente a tali concessioni si deve attribuire la presente reazione, che senza forse peggiorare è però più che probabile si prolunghi sino al mese d'aprile, cioù al momento della nascita delle sementi, epoca in cui si potrà un po' meglio giudicare delle disposizioni della nuova campagna. E allora o avremo ribasso reale stabilendo nuovi corsi su basi giuste, ovvero ritorneremo agli antichi prezzi, ma in questo frattempo non è a credersi che il ribassoprogredisca rapidamente, e continueremonello stato di commissioni più o meno sensibilia seconda delle diverse viste dei detentori, ma saranno sempre somplici commissioni.

Cascami sempre morti e il poco che si fa è a prezzi di tutta convenienza: anche le strazze vanno continuamente rallentandosi e le fine restano stazionarie sui fr. 18 a 18, 50 ma mancano nominalmente

i compratori.

I Cartoni giapponesi originarii guadagnano sempre più di favore, essendo incontestabilela loro scarsezza, e per robe verdi e conosciute qui si pagano correntemente da 15 a 16 franchi.

#### Milano, 13 febbraio

Previa conferma di quanto abbiamo accennate nella precedente rassegna circa alla disposizione complessiva degli affaci in questo genere, giova notare che nel breve intervallo non si è indiziato peggioramento, ma housi nna certa quale titubanza nell'accostarsi agli acquisti benché richiesti da positive commissioni; mentre le esistenze non si sono punto accresciute, al motivo, delle tarde consegne provenienti dai torcitoi, sempre incagliati dalla difettosa qualità delle sete attuali, ed ora in parte resi inattivi dallo sciopero dei lavoranti, in uno dei centri più industriali nella torcitura.

Questa incertezza nell'agire venne generata dal timore di un maggiore ribasso di quello finora subito, essendo di consueto a quest'epoca sospinto dai calmati lavori alla fabbrica e dalle previsioni più o meno favorevoli sull'accostarsi della raccolta.

Ora però non gravitano tanto serie queste circostanze, anzi meno assai che nelle scorse annate; di rado si obbe a lamentare così scarsi depositi per sovvenire alle esigenze estere fino alle nnove filature, e so alcuni decidonsi a vendere, altri vogliono procastinare fino a risultato evasivo, trattenendo con ciò il ribasso, che succederebbe dietro inclinazione a vendero più generalizzata.

Le poche domande hanno riguardato distintamente le trame di titoli 20124, helle con affari a L. 112 e 113; 22<sub>1</sub>26 a L. 111; 24<sub>1</sub>30 a L. 108. Belle correnti 22<sub>1</sub>28 a L. 107; 24<sub>1</sub>30 a L. 103 50; 28<sub>1</sub>34 a L. 102; 36<sub>1</sub>44 a L. 97; scadenti a L. 90.

Così puro vennero collocati degli organzini classici sini a L. 130; 18|20 belli netti a L. 123; 18|22 belli correnti a L. 119; 20|25 a 116; 22|26 a 113; 24|28 a 112 e 110; 26|32 a 109.

In greggie belle ha sussistito il bisogno e la richiesta per le 9110 e 9111, non soddisfatta per la mancanza dell'articolo; verrebbero corrisposto L. 108 a 110. Andarono invece smaltite diverse balle di greggie di merito più tonde, 1012, 1113 belle di merito intorno alle L. 102 a 104. Le sorta buone correnti da 11 a 15 ricavate da L. 90 a 96. Mazzami correnti 13 a 18 L. 72 a 76 al chil. Doppionati da L. 58 a 60.

I doppii filati in ribasso di qualche lira essendosi calmata la ricerca; così quelli fini ricavati a L. 43, ora valgono L. 40; quelli di L. 35 a 30; scadenti lordi a L. 23 e 26.

Le sete asiatiche greggie offerte senza compratori; le lavorate in qualche ricerca di singoli articoli, con prezzi deboli; Bengala trame ed organzini 24,30 e 26,32 da 90 a 106 non che Giappone 22,28 e 24,30 da 115 a 118.

A Londra lieve ribasso comincia a prodursi e reagisce al sostegno,

### GRANI

Udine 16 febbraio.

Il mercato dei grani ha mantenute un buon corrente d'affari per tutto il corso della quindicina, ed è solo da rimarcarsi che in questi ultimi giorni la domanda meno animata. Con tutto questo si fece però i prezzi sono andati gradatamente aumentando ed a segno che i Formenti hanno guadagnato da circa <sup>a</sup>L, 2 lo stajo sui corsi precedenti. Non in questa proporzione, ma anche i Granoni hanno provato un leggiero rialzo.

#### Prezzi Correnti.

| Formento  | L. | 20.—  |    | L, | 21.—  |
|-----------|----|-------|----|----|-------|
| Granoture | ** | 10.25 | ,, | 55 | 10.75 |
| Segala    | ** | 11.—  | ,, | ,, | 11.50 |
| Avena     | 1> | 10.75 | ,, | "  | 11.—  |

### Dispacei telegrafici

(del Giornale di Udine)

Firenze 17 febbraio.

Il Ministero è composto. Ricasoli Presidente e ministro dell'interno - Visconti Venosta, agli esteri - Depretis, finanze - De Vincenzi, favori pubblici - Biaucheri, marina - Correnti, istruzione pubblica — Cordova, agricoltura, industria e commercio — Cugia, guerra.

Si crede che Mari possa assumere il portafoglio

di grazia e giustizia.

### Reclamo. Estratto di 65,000 guarigioni.

La Revalenta Arabica DU BARRY di Londra ha oporato 35,000 guarigioni senza medicina u senza purgare. Essa fa economizzaro mille volte il svo prezzo in altri rimedii, restituando la perfetta salute degli organi cho servono alta digustione, dei nervi, polmoni fegata e mambrana mucesa, onche ai piu sfiniti di forza, nelle cattive o laboriose degestioni (dispepsie), gastrali e gastraligie, stitichezza abituale, emercidi, glandole, ventosita, pulpitazioni diarrea, gonfiamento, capogiro, zufolamento d'orcechi, acidita, pituite, nausee o vomiti anche in tempo di gravidonza, olori, crudezze, granchi e spasimi di stomaco, insomia, tosse, oppressione, asme, bronchito, lisi (consunzione), eruzioni, mulinconia, d-perimento, reamatismi, gotto, febbre, caterri, isteriu, neuralgia, vizio del saugue, flusso, inanca, i pathidi cultori, idropisia, mancanza di freschezza d'energia norvesa.

Chira N. 65, 379.

Cura N. 65,372.

Cura N. 65, 372.

Una barabina del sig. Notaio E. Bonino, Segretario Comunato della Loggia (Torino), la quale, dopo avere orribitmento sofferto disordini di digestione, per cui travavasi in tale stato di deparimento che il suo corpo era ormai divenuto diofano, molgrado di tutti i metodi di cura suggeriti dai medici, ricuperò nel brevo epazio di 30 giornio più floride salute grazie alla Revalenta Arabina, il cui uso li venne consigliato dall' egrogio dott. Bertini. Il sig. Bonino dara volene tieri tutti quegli schiarimenti che altri malati potessero desiderare.

—Cosa BARRY BU BARRY, via Provvidenza, N.34 Torino in scatola 14 de chi. fr. 256; 142 chii. et d. 12 fr. 17.80; 6 chii. fr. 36; 142 chii. fr. 450; 1 chii. fr. 32 chii. et 12 fr. 17.80; 6 chii. fr. 36; 142 chii. fr. 56. — Contro vaglia postole.—La Revalenta al cioccolatte BUBARBY (in polvere), alimento squisito per la colazione e cena, eminentemente mutritivo, che si assimilo a fortifica i nervi e le carni senza engionare mel di capo, ne riscaldamento, ne gli altri inconvenienti prodotti dai cioccolatti in uso. Sentota per 42 tazze fr. 2, 80; 24 tazze fr. 4 50; 48 tazze fr. 8; 288 tazze fr. 36; 576 tazze fr. 68.

DEPOSITI IN ITALIA

### DEPOSITI IN ITALIA

Asti, sig. Guglielmini e Socino Droghieri — Bergamo, sig. Gio. L. Terni, farmacista — Bologna. sig. Enrico Zarri — Genova, sig. Garlo Bruzza, farmacista — Milano, Bonaccina, corso Vitt. Em. — Pudova, sig. Teolilo Ronzoni, farmacista — Veronn, sig. Francesco Paseli, farmacista — Venezia, sig. Ponci, farmacista — Udine, sig.t Antonio Filipnzzi.

OLINTO VATRI Redattore responsabile.

## NON PIU' MEDICINE

### SALUTE ED ENERGIA

ottenute senza medicina, senza purganti e senza spese a mezzo della portentosa

### FARINA DI SANITA'

Revalenta Arabioa di Barry di Londra, che guarisce radicalmente e senze spese le digestioni laboriose, i gastrici, gestralgie, costipazioni, amortoidi, umori viscosi, fisti, palpitazioni, diarce, emiagioni, stordimenti, tintimio d'orecebie, acidozza, pituite, emicronie, sordite, nauses è vomiti dopo i pesti e per gravidenza, dolori, crudezza, crampi, spasimi ed inflammuzione di stomoco, di remi, di ventre, del cuore, delle costo e della schiena, qualunque malattia di fegato, di nervi, della golo, dei bronchi, del fiato, delle membrane muscose, della vescica e della bile; insomne, tossi, eppressioni, asma, catarro, brouchite, tisi (consumatione), serpeggini, eruzioni cutanse, melanconia, deparimento, efinimento, pardisi, perdita della memorio, disbeto, reamatismi, gotta, febbre, isterismo, li bello di S. Vito, iritaziono di nervi, nevrolgia, vizio e pochezza di sangue, clorosi, sopressione, idropisio, reumi; grippe, mancanza di freschezza e di energia, ipocondria. Essa è onche indicata come il miglior fortificanto pei ragazzi deboli e per le persone d'ogni età, formando buoni muscoli e carni salde. Estratto di 85,000 guarigioni. — Cura del Pupa. «Rome 21 Lu-

glio 1866. La sature di Santo Padro è accellento, principolmente dopo che, astenendosi di ogni altro rimedio, fa i snoi pasti di Revolenta Arabica Du Barry, la quele eperò effetti torprendent sopra di lui. Sua Sontità non può abbustonza lodere i vonteggi che risente de questa eccellente farina e di cui ne prende un pietto ed ogni pasto.» Corrispendenza della Cazzetta du Midi. — N. 52,081: il Duca di Pluskow, maresciallo di Corte, d'una gestrite. — N. 63,184: la maglio del Sig. L. I. Dury, di Jumet presso Charleroi, di motti ami d'intolerabili sofferenza elle stomaco, elle gambe, reni, nervi occhi ed alla testa. N. 02,815 il Sig. I. I. Noël, di 20 anui di gastralgia o sofferenze di nervi o di stomaco.

— N. 62,476: Sainte-Romaine-des-Isles (Saone-et-Loire) — Sia lodeto Iddio! La Revelecta Arabica ha messo fine si mici 18 anni di orribili sofferenze di stomaco, di sudori notturali e cattiva dige-etione. J. Comparet, curato. N. 44,816: L'arcidiacono Alex. Stuart

di 5 anni di orribili sofferenze di nervi, reamatismo acuto, iasonnia e disgueto della vita. — N. 46,240: il cuedico Dr. Mertin d'una gastralgio ed irritazione di stomaco che lo faceva vomitere 18 a 18 volte al gierno per otto anni. — N. 48,218 il entencilo Watson della getta, nevrelgio o costipazione ribelle. N. 49,422: il Sig. Reldwin del più complete simimento, peralisi delle membra, in seguito ad eccessi di gioventia. — N. 53,860 Medama Gallard, contrada Graud-Saint-Michel, 17, a Parigi, d'una tisi polmonare, dopo essor stata dichiarata incurabilo nel 1855 e che non avez cho pochi mesi di vita.

Oggi, 1866, essa gode d'una buosa solute. Ella conomizza mille volte il suo prezzo in altri rimedi ed ha operato 68,000 guerigioni ribelli ad egni eltro trattamento. — Du Barry et Comp., 2, Via Oporto, Terino — in scatolo di lalta, del peso di lib. 1/2 brutte, f. 2.80; di lib. 1, f. 4.80; di lib. 2, f. 8.—; di lib. 8, f. 17.50; di lib. 12, f. 38; di lib. 24, f. 68.

La Revalenta alla Cioccolata Du Barry, in polvere, alimento aquisiti per colazione e cono, eminantemente nutritivo, si essimila, o fortifica i nervi o le cerni senza cogionere male di capo, ne riscoldo, ne gli atri incovenienti delle ordineriamento in uso. Si vendo in scalole di lotta, aigillate, di: 12 iozze, f. 2.50; 24 tozze, f. 4.50; 48 tozze, f. 8; 288 tozze f.30; 576 tazzo, f. 65. Si spedisce mediante una vaglia postate, od un biglietto di Bonco. Le scotole di 36 e 65 tire, franco in provincia.

#### DEPOSITI IN ITALIA

| ASTI    | Big.      | - Guglielmini e Socino Droghio |
|---------|-----------|--------------------------------|
| BERGAMO | >>        | Gio, L. Terni, farmacista      |
| BOLÓGNA | "         | Eurico Zarri                   |
| GENOVA  | 12        | Carlo Bruzza, farmacista       |
| MILANO  | <b>33</b> | Bonaccina, corso Vitt. Em.     |
| PADOVA  | 13        | Teofilo Ronzoni, farmacista    |
| VERONA  | >>        | Francesco Pasoli, farmacista   |
| VENEZIA | 22        | Ponei, furmacista.             |
|         |           |                                |

### IL COMMERCIO ITALIANO

Giornale di Economia, Agricoltura, Industria e Commercio

Si pubblica a Torino da sei anni in grande formato

MARTEDI' GIOVEDI' E SABBATO

Prezzo ogni anno L. 14; sei mesi L. 7.50.

Ufficio Torino, via Lagrange, N. 17.

Questo periodico, è il Giornale di Commercio più diffuso e più a buon mercato fra quelli che si stampano in Italia. Ogni numero contique articoli originali in argomenti di economia politica, agricoltura, industria e commercio, gli atti nificiali del Regno, le decisioni dei Tribunali in materia agraria, commerciale ed industriale, il resoconto degli atti del Parlamento, un bollettino politicoamministrativo, una rivista delle borse, sul commercie sete, cotoni, lane, cereali, vini, olii, lini e canape, cuoi, coloniali e metalli; tutte le notizie più importanti dell'Italia e dell'estero.

### LA CRONACA GRIGIA.

RIVISTA SETTIMANALE DELLA VITA ITALIANA E DEGLI AVVENIMENTI CONTEMPORANEI

CLETTO ARRIGHI

Un franco al mese:

Trentadue pagine con copertina.

Chi si associa almeno per un semestre (L. 6.) riceve in done il remanzo sotte i terchi Gli ultimit Coriandoli (3º edizione non manomessa della censura anstriaca e borbonica).

Si dirigano lettere e vaglia all'Ufficio della Gronaca Grigua Milano, Corso Vittorio Emanuele 48.

Chi desiderasse il solo romanzo spedisca L. 1 25.

### IL LIBRO DELL' OPRAIO

### I CONSIGLI DI UN AMICO

scritto dedicato

Alla società dell' Amor Fraterno

DELL' AVVOCATO

### CESARE REVEL.

Membro della Società italiana d'Economia Politica, membro onorario della Società dell' Amor Fraterno, della Società generale dogli Operai di Torino e della Società degli Operai di Abbadia Al-

Si vende dai principali librai d'Italia al prezzo di italiani cent: 60, e dell'autore in Torino, piazza Madonna degli Angeli N. 2. piano 320. -

### L'INDIPENDENTE-

#### Premii dei 1867.

Siamo liati di constatare che l' Indipendente, il quale entra nel suo ottavo anno d' esistenza e pubblica esclusvamente p.º suoi abbonati la notevole e si interessante Storia dei Borboni di Napoli, scritta da lessandro Dumas e Petrucelli della Gattina, le cui affermazioni son sempre appoggiate da documenti autentici, offre, al momento della sottoscrizione, ad ogni abbonato di un anno, antico o nuovo, contro l'invie di lire 32. 50, VENTI VOLUMI grutis da scegliersi nelli lista delle opere più celebri de' quattro scritteri si popolari:

### ALESSANDRO DUMAS - EUGENIO SUE PAOLO DE KOCK - VICTOR HUGO

Oggì che il gusto della lettora de' buoni libri ha preso si grande sviluppo, non si potrebbe troppo applaudire a questo modo si favorevole di spargere le opere che hanno ottenuto il successo più clamoroso. Gl' invii agli abbonati

d'Italia e dell'estero sono mandati per la posta franchi di porto, accompagnati da lettera d'avviso.

Del Conte di Mazzara, romanzo inedito di Alessandro Dumas e Petrucelli della Gattina, in corso di pubblicazione nell'Indipendente, i nuovi abbonati di un anno ricoveronno maticali della discontinuazione della di un anno ricoveronno della di una di u gratis tutti i numeri pubblicati, allinchè possano aver com-pleta questa nolevolo opera.

Inviare i vaglia at direttore dell' Indipendente - Strada di Chiaia, 54, Napoli...

#### ANNO VII.

### IL COMMERCIO DI GENOVA

GIORNALE DI ECONOMIA PRATICA, POLITICO E COMMERCIALE

Col 4º Gennaio si pubblicherà quotidianamente.

CFF-68-4870

Le materie saranno cost divise:

Parte politica. — Diario e polemica — Notizie italiane ed estere — Recentissime — Diapacoi telegrafici.

Parte economica. — Articeli riguardanti le finanze, la

Parte economica. — Articoli riguardanti le finanze, la marina ed il Commercio.

Parte finanziaria, — Cronaca financiaria e industriale — Rivista della Borsa di Genova — Listino delle borse di Genova, Firenze, Torino, Milano, Parigi e Vienna — Cambi.

Parte commerciale. — Dispacci e notizie commerciali dei mercati nazionali e stranieri — Rivista settimanale commercialo della piazza di Genova — Prezzo corrente generale dei mercati di Genova, Morsiglia e Londra.

Parte marittima. — Arrivi e partenze dei bastimenti a vela ed a vapore del nostro porto, col relativo manifesto di bordo — Bastimenti sotto carica — Movimento dei bastimenti nei porti italiani ed esteri con il carico.

Varietà. — Cose locali — Fatti diversi — Appendici — Bibliografiie, ecc. ecc.

Bibliografiie, ecc. ecc.

Abbenamenti — All' Ufficio — anno L. 20 — sem. 10:50 — trim. 5:50 — A domicilio e Regno d'Italia anno L. 24 — sem. 13:50 — trim. 6:50. — Per l'estere si aggiungeranno le spese postali.

Inscrizioni. — In quarta pagina centesimi 15 ogni linea. — Nel corpo del Giornale cent. 50. — Pagamenti antecipati.

Per abbonamenti ed inserzioni dirigersi all'Amministrazione piazza S. Sepolero, casa Massone-Gatti, N. 4.

### IL DIRITTO GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA

Si pubblica a Pirenze tutti i giorni.

#### Prezzo d'associazione

|                | anno  | semestre | trimestre |  |  |
|----------------|-------|----------|-----------|--|--|
| Regno d'Italia | L. 30 | L. 16    | L. 7      |  |  |
| Francia        | . 48  | · 25     | • 1941    |  |  |
| Germania       | ₃ 65  | · 33     | و.        |  |  |

### MANIFESTO D'ASSOCIAZIONE

Nell'intendimento di soddisfaro ad un bisogno e di fare cosa utile e gradita, non solo ai Friulani, ma ben anco agl'Italiani di ogni regione, il sottoscritto ha divisato di pubblicare una grande Carta Topografica di questa vasta ed importante Provincia, la quale per comprendere i confini politici ed i naturali sarà estesa da Sud a Nord dalla Valle della Gail fino affe lagune Venete sulla lungliezza di chilometri 150, e da Ovest ad Est abbraccierà una largezza di circa chiloraetri 420 dalla Valle del Piave nel Cadore fino a quella dell'Idria nel Goriziano sulle Alpi, e, Venezia e Trieste sul mare.

La carta sarà disegnata ed incisa in rame nella scala di //1900ae del vero colle norme e cogli stessi dettagli della grande Carta Topografica del Regne Lombarde-Veneto pubblicato dall' Istituto Geografico Militare di Milano fin dal 1838, con totto le variazioni avvenute nel sistema stradale fino al presente.

Le dimensioni del disegno risulteranno pertanto di met. 4, 50 in lunghezza e met. 1, 20 in larghezza; si dividerà in soi fogli della larghezza di met. 0, 60 ed altezza met. 0, 50

Per tal guisa il lavoro che imprendiamo a pubblicare tornerà utile a tutti i dicasteri Governativi tanto Civil. come Militari, ai Comuni, agl' Istituti d'ogni sorte, agli Avvocati, Notaj, Medici, Ingegneri, Periti Agrimensori, Imprenditori, ed a tutti quelli che coltivano gli studj Geografici applicati alla strategio, all'Amministrazione ed alla statistica e che voglione acquistare un' idea precisa di quest' importante regione Italiana.

La carta sarà completamente stampata nel periodo di un' anno pubblicandone un foglio ogni due mesi.

Il prezzo complessivo dei sei fogli non petrà oltrepassare Italiane Lire 30 -...

Tosto che il lavoro per l'incisiono sarà stabilito, con apposito avviso verrà annunziato il giorno preciso in cui comincierà la pubblicazione.

La sottoscrizzione è aperta presso il Negozio dell' Editore Udine li 10 Febbrajo 1867.

PAOLO GAMBIERASI.